# MISSIO CHILENSIS

## AMERICÆ MERIDIONALIS.

EJUS AD PAPAM PETITIO, ET CONCESSIO

#### EPISTOLA ENCICLYCA

AD FRATRES OMNES DE OBSERVANTIA S. P. N. FRANCISCI.

### PETITIO AD PAPAM GREGORIUM XVI.

Bme Pater

Frater Zenon Badia Ordinis S. P. Francisci Observantium in Provincia Sanctissimæ Trinitatis Reipublicæ Chilensis, Praedicator Generalis Apostolicus, et ex Definitor ejusdem S. V. quam suppliciter, humiliterque exponit:

Quod a Praeside religiosissimo supradictae Reipublicae exoratus, et commissus, ut S. V. pro Missionarios colligendi munere assequendo se sisteret, gravissima eorumdem necessitate absdubio cognita, ne pereat Christi messis, praesertim respectu Collegii vulgo de Chillan numcupati; talem facultatem animo demisso à S. V. espostulat, ut videlicet colligere queat, nullo obstante, eos omnes Sacedoles, sive Clericos, aut Laicos ex Familia Seraphica, qui libere sese missionibus illis inscribi petierint, cujuscumque Nationis, et Provinciae 2
iidem sint. Interim benedictionem Apostolicam
rogans, sacros S. V. pedes deosculatur. Romae,
in Aracoeli, et hospitio americano die XXVIII
Augusti anni 1836.

# CONCESSIO HUJUS PETITIONIS.

Die 30 Angusti 1936.

Ex Audentia SSmi.

SSmus D. N. GREGORIUS divin. provid. Papa XVI, referente me infrascripto S. Congregationis Negotiis Ecclesiasticis praepositae Secretario, attentis espositis benigne annuit pro gratia, commissa illius executione Superiori Generali Ordinis Regularis, de quo in precibus, cum facultatibus necessariis, et oppurtunis. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romae è Secretaria ejusdem S. Congregationis, die, mense, et anno praedictis.

F. CAPACCINI, Secretarius.

Loco A Sigilli.

# EPISTOLA ENCICLYCA

#### AD FRATRES OMNES SERAPHICÆ FAMILIÆ OBSERVANTIS.

# FR. ZENON BADÍA, ET ALSINA

ORDINIS S. P. N. FRANCISCI OBSERVANTIUM IN ALMA PROVINCIA SS. TRINITATIS REIFURBICE CHILERSIS AVERICE MERINDIONALIS, PREDICATOR GENERALIS APOSTOLICUS, EX-DEFINITOR EJUSDEM, FOSTULATOR CAUSE V. SERVI DEI FR. PETRI BARDESII, NOVEQUE A S. SEDE MISSIONARIOS COLLIGENOM MUNERE INSIONITUS, ET DEPUTATUS.

Omnibus, et singulis Religiosis tam Observantibus, quam Reformatis Familiæ Seraphicæ in Italia degentibus cujuscumque nationis, et linguæ salutem in Domino sempiternam.

RR. Sacerdotes, Venerabilesque Fratres charissimi :
"Ite, et vos in vineam meam.,

Supra modum solliciti Magistratus universi, eorumque Præses Reipublicæ Chilensis videntes a longe statum desolationis, et forsan interitus Missionum Indarum suorum maxime in Provinciis Valdiviæ, Chiloe, atque Arauci, quibus in locis ob defectum Operariorum funestissimi effectus sequuti fuere, tum relaxationis christianæ moralis Neophitos inter, qui sensim ad ritus gentilis deflectunt, tum Barbarorum infidelium obstinationis propter divini Verbi pabulum deficiens, decrevere humiles preces SSmo Dno Nestro GREGORIO Papæ decimo sexto fundere,

ut tantis malis opportuna remedia præbere di-

gnaretur, quod et feliciter gestum est. Minimus ego inter Minores Provinciæ Sanctissima Trinitatis de Chile ingenti operi huic perficiendo a Præside religiosissimo illius Reipublicæ propositus, assumptusque fui; quapropter libens pacificum, occeanum, mediterraneum mare non paucis periculis trajeci, donec septem mensibus marittimi itineris exhantlatis, tandem Italiam ingressus, hanc, inquam, Regionem naturæ, et religionis veluti caput, amænissimumque hortum coram Beatissimo Supremo Antistite me prosternens, osculato hujus Christi Vicarii sacratissimo pede, audio gratissimum milii præ-beri nuntium, quo facultatem exoratam congre-gandi Missionarios a S. S. fuisse concessam reperio ; O magnam, vereque singularem cordis mei ab annis multis oppressi lætitiam!

En, dilectissimi Fratres mei, divinæ dexteræ opus perfectum, dummodo tamen magni Patris familias vocem audieritis. Verum enim vero ¿ quid animabus in tenebris, et in umbra mortis sedentibus talis concessio proderit, si eorum gemitibus obturetis aures vestras? Quid hic ergo statis tota die otiosi? Ii, inquam, qui interna Dei monitione ad laborandum in vinea Domini Sabaoth inspiramini? Numquid coram illo in extremo judicii die respondere poteritis ,, non perreximus , quia nemo nos conduxit ,, ? Ego vos conducam, Filioli mei, ego ero vobis socius, ut laboretis in fæcundissima Americæ meridionalis terra, ubi messis quidem multa, operarii

autem pauci, ubi vos urgebit Christi Charitas, ut una mecum defleatis super Regionem illam pretioso Redemptoris sanguine irrigatam, et tamen nullum emittentem fructum, operariorum deficiente labore. Proh dolor! remque profusis lacrymis deflendam! Æmulamini ergo charismata meliora, dum vestrum pro missionibus excitem zelum; imitemini divorum Apostolorum, Francisci Xaverii, Solani, aliorumque multorum exempla, et ne sinatis in æternæ perditionis barathum perduci fratres nostros ad imaginem, et similitudinem Dei factos eo fine, ut participes fiant beatitudinis sempiternæ. Quare in visceribus Jesu Christi vos deprecor, vos rogo, vos, ut ita me proferam, urgeo, ut eatis in vineam meam.

Nihilo tamen minus prævideo objectiones per vos mihi afterendas. Quod est verbum hoc? Num non in Chile Præsbiteri tum sæculares, tum regulares existunt, qui necessitatibus Missionum satis, abundeque provideant? Ast, heu mihi! quod vos in hoc falli agnoscam. Sunt quidem illuc aliqui, sed paucissimi Sacerdotes: licet enim ante ibi exortam bellorum tempestatem nonnulli, numero tamen insufficientes extiterint; postea autem exiguus eorum numerus adeo evasit, ut Paræciis civitatum, et locorum providendis minime sufficiant: quam ob causam desertæ pene Missiones Collegii de Chillan, proquo vos opto, remanent, et Neophiti cum Infidelibus absque operariis vehementi animarum nocumento laborant.

Sed quidnam (forte urgebitis) Respublica Chilensis? Quidnam? Putatisne solis Barbaris constare indomitis, ferocibusque? Minime. Siquidem pars perfecte socialis est omnino catholica; Idolatræ vero solum adsunt in Regionis illus parte interna, mites tamen, mansueti, humiles, nihilque Verbi Dei prædicationi obstantes. E contra, a semetipsis eorum Caziques, sive Ducum organo Missiones fervide postulant, quod non solum periculum omne vitæ amittendæ removet, quin etiam copiosos fructus ex tanta Chilessium Barbarorum docilitate legendos absdu-

bio comprobat.

Qualem tandem utilitatem feremus, quale lucrum, qualenve distinctionem, sive præeminentiam lucrabimur? Forsitan aliquis ex vobis mihi objiciet. Apage, iterumque apage, si de temporali utilitate, lucro, distinctione, sive præeminentia agatur, quia tunc non tibi charitas Christi, sed Satan inspirare Missionem videretur; verum enim vero, nihil aliud pro tuo labore promitto, quam mercedem a Salvatore nostro assignatam:, centuplum accipies, et vitam æternam possidebis., Nihilo secius cum sciam dignum esse operarium mercede sua, quodque ii, qui altari deserviunt, de altari vivere cogantur, brevitar vobis explanabo qualiter res se gerant in Chile Missionarios versus, et quomodo ibi tractentur.

Sed in primis necesse est bonitatem physicam illius climatis, et pulchritudinem naturalem cum Regionis ipsius ingenita abundantia suppo-

nere, et quam recte dignoscere. Quare, dum ne-mo judex in causa propria, quod suspicionem parere videretur, si a memetipso Patriam, et Domicilium laudarem, vobis adjungam minime suspectam Chile descriptionem, quam egregius alienigena Roberson in Cod. 4. lib. 7. operis sui supra illam Americæ Meridionalis partem signatam reliquit, quæ in latinum idioma versa ita se habet: "Pars illa Chilensis, quæ recte Provin-cia hispana potest appellari, est quidam distri-ctus, sive arctus locus in longum cujusdam ma-ris montium catenæ extensus a deserto Atacamæ ( qui invenitur in gradu vigessimo quarto ) usque ad insulas Chiloe , quæ in quadragessimo sexto gradu latitudinis meridionalis existunt. Ejus clima melius singulis aliis novi Orbis climatibus judicatur, vixque in universa terræ superficie alia regio invenitur, quæ illi æquiparari queat; quamvis enim fere sit limitropha cum zona torrida, tamen nusquam in ea excessus caloris sentitur, protecta ex Oriente a montibus Andes, atque refrigerata ex Occidente a venticulis quibusdam maritimis, cum sit temperiei adeo æqualis, et benigni, ut Hispani ipsum præferant Pro-vinciis ipsis meridionalibus Iberiæ. Huic climatis leritati respondet terræ fertilitas mirabiliter aptata Europæ productionibus, iis minime exceptis, quæ majoris sunt pretii, eademque cum abundantia, quam in nativa terra præseferebant. Non fuit unquam fructus ullus ab Europa eductus, qui illuc radices non egerit, perfecteque maturus non evaserit. Quodlibet Hemispherii

animalium illuc translatum perfecte crevit, imo in Chile ea fuere multiplicata, ipsorumque species ad perfectionis apicem pervenit .... Equi viribus, et elegantia equos Bæticæ, a quibus originem ducunt, excedunt. Nec vero putetur prodigam fuisse in Chile naturam quoad superficiem illius terræ tantum; notum quippe est implevisse etiam ejus viscera immensis divitiis sparsis inter fodinas plures auri, argenti, æris, plumbi, ferri, atque mercurii multis in locis palam editas. "Hucusque Roberson, cujus prælaudatam narrationem confirmat lucidioribus adhuc encomiis geographicum Dictionarium.

Vidistis, charissimi, Chile genericas perfectiones, nunc vero peculiarem dotem Collegii illius, ad quod invitamini, observabitis. Scitote ergo, apud nostrates reperiri inter alia in partibus Sud Diæcesim purissimæ Conceptionis de Penco, in eaque Civitatem Chillan, ubi existit nostrum apostolicum Collegium de Propaganda S. Ildefonsi, quod forsitan excellentius inter complura mini fas erit nuncupare. In eo siquidem perfecta vita communis observatur; nil necessarium deest Religioso; nusquam iste sæculare auxilium petere urgetur, aliquid habendi gratia: imo illic experitur ea D. Bernardi sententia:

"ibi est observantia, ubi est abundantia.,
Nec minus inter Indas quæ vobis suerint necessaria deerunt; etenim lucet ibi Divina Providentia suos in deserto pascens, quemadmodum
ego per continuos quatuordecim annos expertus

fui, semper hilaris, semperque in Domino gaudens, nuliam passus gravem necessitatem. Quamvis vero res ita se habeat, tamen,

Fratres mei dilectissimi, absit a vobis, absit omne turpis lucri desiderium, absit temporalium rerum sollicitudo; e contra, induimini Dominum Jesum Christum, ne vos tamquam inutiles Domini sui talentum sepelientes , Judex supremus in partem servi nequam absque misericordia immittat. "Ponamus ante oculos (vobis cum M. Gregorio hom. 47. in Evang. dicam ) illum tan-tæ districtionis diem, quo Judex veniet, et rationem cum servis suis, quibus talenta tradidit, ponet .... Ibi Petrus cum Judea conversa apparebit; ibi Paulus conversum, ut ita dicam, mundum ducens; ibi Andreas post se Achajam; ibi Joannes Asiam, Thomas Indiam in conspectu sui Regis conversam ducet .... Nos miseri ; quid dicturi sumus, qui ad Dominum nostrum post negotium vacui redimus, qui Pastorum nomen habuimus, et oves, quas ex nutrimento nostro de-bebamus ostendere, non habemus? "Et profecto a criminali nostra omissione, pigritiaque oriri videtur Paganorum obstinatio, eorumque ingens multitudo; siquidem, ut ait Chrysostomus in Epist. ad Titum; "Unus erat Paulus, et ta-men tot millia hominum ad Christi attraxit notitiam. ¿. Quid ipsi possemus, si omnes essemus hujusmodi? Nullus esset gentilis , nullus remaneret idolatra, nec incredulus, si in hunc modum vitam nostram institueremus.

Quapropter, Fratres charissimi, omnes, qui estis sitientes , venite ad aquas , venite ad Indas, emite absque auro, et argento eorum animas. Uno verbo: ite et vos in vineam meam. Gaudium, et corona mea vocabimini ii omnes, qui talibus dispositionibus meæ Missioni inscribemini. Sitis, scilicet, exemplares, virtutis cu-pidi, obedientes, casti, humiles; alias contestor vos hodierna die expulsum iri a Missione immodestos, irreligiosos, discordes, Prælatis obsistentes, uno verbo, scandalosos, tales namque opprobrium sunt Ordinis nostri, destructio Missionum, Indis odiosi, atque neglecti, tandem sibimet, atque catholicæ illi Reipublicæ inutiles, et perniciosi; quam ob causam si aliquis illuc tendere sibi videretur ad fugiendam Prælatorum inflictam merito punitionem, sciat eum a mea excludendum invitatione post habitam secretam informationem, quam de unoquoque postulante mihi vindicabo. Efficiat Deus omnes, et singulos, quos voco, et a Deo vocatos, et veros esse Reli-giosos. Istis interim amplexum spiritualem, amorem, et gratitudinem protestatur suus in Domino servus, et minimus.

FRATER ZENON BADIA.

#### NOTA.

Qui afflatu dominico monitus Missionem nostram cupiat, epistolam in forma supplicatoria, et quocumque idiomate contentam Nobis diriget Romam ad Conventum Aracælitanum in Ædibus Americanis, Quamvis vero desiderentur, si possibile foret, soli Sacerdotes, tamen etiam pro aliquibus Clericis religiosis Theologiae saltem studentibus, et pro duobus laicis professis locus aderit.